







in Contraction

# SPEDIZIONE DI DARIO COMPARATA A QUELLA DI BUONAPARTE



## SPEDIZIONE DI DARIO

PRIMO RE DI PERSIA

CONTRO

I SCITI

l' anno 508 prima di Cristo,

COMPARATA A QUELLA

DI BUONAPARTE

eseguita nell'Impero Russo nel 1812.

#### NAPOLI

Dalla Eipogeafa di Luigi Mobiles
vico Concesione a Toledo m. 21.

MDCCCXV.





#### AL LEGGITORE

La Storia degli antichi Persiani scritta dal celebre M. Rollin, marca la spedizione di questo principe conquistatore contro gli antichi Russi, che in molte circostanze è tanto simile a quella intrapresa recentemente da Buonaparte, che abbiam creduto di farla osservare, per dimostrare la difficoltà di poter vincere e sottomettere una nazione tanto distante da noi, e situata sotto di un clima affatto dal nostro diverso, come si è quello delle parti più settentrionali d' Europa.

Vi abbiamo unito anche quella che venne intrapresa con tanto cattivo successo dal nostro nuovo conquistatore, secondo i rapporti più recenti, senza omettere i motivi che l' hanno causata. Gradite pubblico indulgente e l' una e l' altra, massime in
più favorevoli circostanze, dove
la verità può presentarsi senza
timore di dover vestire le spoglie
della menzogna.

#### SPEDIZIONE DI DARIO

PRIMO RE DI PERSIA

CONTRO

### I SCITI.

Uno de' grandi conquistatori del suo tempo fu certamente Dario, primo Re de' Persiani, figlio di Astaspe, ed uno dei sette nobili Persiani che detronizzarono il preteso Smerti, e distrussero la tirangide dei Magi, che dominavano dispoticamente in questa bella parte dell' Asia. Acclamato del popolo salì su questo soglio 521 anni prima della venuta di Cristo . Fu egli chiamato il protettore del popolo d'Israele, giacchè nel loro ritorno dopo la schiavitù di Babilonia sotto la condotta di Zorobabele, permise che venisse riedificato il tempio di Gerosolima, e contribul egli stesso alle spese di questo santo edifizio. Dopo di essersi impadronito di Babilonia che ricusò di sottoporsi alla sua dominazione, meditò il progetto di portar la guerra contro i Sciti, col pretesto, che i Romani avendo con le loro conquiste propagato il lusso e l'amor de' piaceri, al dir di Strabone, avevano allon-

tanato anche questi popoli selvaggi da quello state di semplicità in cui erano sempre vissuti, e con esso la corruzione de' costumi. È facile l'osservare ch' era questo un ben frivolo motivo per attaccare una nazione che non aveva mai dato causa di doglianze verso i Persiani; ma lo scopo dei grandi conquistatori essendo quello dell'ambizione, egli è ben rado che le loro imprese sieno fondate sulla giustizia. Si pretende che giustificasse la sua intrapresa sull'invasione che in altri tempi fatta avevano i Sciti nell' Asia, ma realmente non era che per ampliare le sue conquiste. Il di lui fratello Artabano per il quale aveva sempre mostrato un sommo rispetto, e che per la sua parte non era meno zelante pei vantaggi del Monarca, si credette in dovere di esternargli in questa circostanza i suoi veri sentimenti con quella libertà che esigeva l'importanza dell'affare, ed ecco le sue precise parole secondo riferisce Tacito.

, Gran Principe, gli disse, coloro che van divisando qualche grande impress; debbono attentamente considerare s'ella sarà utile o pregiudisievole allo Stato; se l'esecusione sarà facile o difficile; se potrà contribuire o nuocere alla lapo, gloria; se per l'ultimo è conforme o contaria alle negolo della giustizia. Io nen veggo, o Signore, quand'anche foste

sionro dell' esito, qual vantaggio ritrar possiate dalla guerra che intraprendete contre gli Sciti : sono essi popoli separati affatto dal vostro impero per lunghissimi tratti di terra e di mare, che abitano vasti deserti, che sono senza città, senza fondamenti, senza ricchesze. Cosa v'è mai da guadagnare per le vostre truppe in questa guerra, o piuttosto cosa v'è da perdere? Avvezzi già a passare da una contrada in un'altra, se sono sì avveduti di prendere la fuga dinanzi a voi, non per timore o per viltà, perchè sono assai coraggiosi ed agguerriti, ma con disegno di stancare, e di rovinare il vostro esercito a forza di continue c penose corse; in questo case che sark di noi in un paese incolto, sterile e privo di tutto, dove non troveremo nè foraggio pei cavalli, ne alimento pei nostri soldati? Temo, o Signore, che una falsa idea di gloria, e i consigli ingannevoli dei vostri cortigiani non vi precipitino in una guerra, che potrà riuscire di scorno alla Nazione. Voi godete d'una pace tranquilla in mezzo ai vostri popoli, di cui siete la felioità e l'ammirazione. Sapete che gli Dei ad altro fine non vi hanno collocato sul Trone, che per esser il coadjutore, o piuttosto il ministro della loro bontà, piucche della loro possanza. Voi vi vantate d'essere il protettore, il tutore, il padre

de' vostri sudditi; e voi cel ripetete sovente, avvisandovi già per avventura, che siete Renon per altro che per renderci felici. Qual piacere sara il vostro, o gran Principe, l'esser la sorgente di tanti beni, e il far vivere all'ombra del vostro nome tanti popoli in un sì amabile riposo! La gloria di un Re che ama il suo popolo, e che da quello è amato, che lungi dal far guerra alle vicine o lontane Nazioni, procura disturbarla fra di esse, non è una gloria infinitamente più grande che quella di depredare la terra spargendo dappertutto strage, confusione, orrore, costernazione, e disperazione? Ma sopra tutto deve , nell' animo vestro , fare maggiore impressione un altro motivo, ed è quello della giustizia. Voi non siete, grazie agli Dei, di que' Principi, che altra logge non riconoscono, salvo che la fortezza e la copia dell' armi, e che riguardano come un privilegio annesso al Principate, ad esclusione de'semplici privati , l'invadere i beni altrui. Voi non fate consistere la vostra grandezza in poter tuttocciò che volete, ma in non volere se non ciò che devete. Infatti si meriterebbe il nome d'ingiusto, e di rapace quegli che usurpasse un sol' pezzo di terra al suo vicino; dovrà dirsi giusto, e un Eroe quegli che usurpa ed invade le intere provincie ? Ora ardiano dimandarri, e Signore, qual titole avetevoi sulla Scitini Qual terte vi hanne fatte ții Sciții Qual ragione potete voi allegare pe dichiarăr. Iore la guerra? Quella che faceste contre i Babiloneri era nel, tempo stesso necessaria engiasta, e perciò anche gli Dei l'Inano Averita d'an felice successo. Tocca a voi, o Siguote, a giudicare se questa che ora intraprendete, abbia gli stassi scarterir."

Questo sensato discorso, che doyrebbe essere seriamente meditato da un conquistatore, non poteva esser dettato, che dal zelo gencroso d' un fratello, unicamente inteso alla gloria del suo Principe, e del ben pubblico, ed ispirar poteva una tal libertà; ma anche dalla parte del Principe vi si richiedeva una perfetta moderazione per tellerarla. Dario. come osserva lo stesso Tacito, di un grande Imperatore avea saputo unire due cose, che per l' ordinario non stanno insieme, principato e libertà. Lontano dall' offendersi della libertà che avea asato il fratello, ringraziollo del suo consiglio, ma non se ne approfittò. L' impegno era già preso; ed egli parti da Susa alla testa di un esercito di 700 mila uomini. La sua armata era di Goo navi, composta principalmente di Joni, e di altre nazioni Greche che abitavano le custe dell' Asia minore, e dell' Ellesponto. Andò ver-

Se i difetti di questo Principe si fossero soltanto ridotti ai sentimenti di fasto e di vauità, sarebbono per avventura degni di perdono: e non sarebbono stati almeno sì fonesti ni suoi sudditi: Ma comè conciliar cel carattere di Dario , che pareva niene di bestà e di della cozza, la barbare orudeltà chi egli usò verse Ochazo, vecchie venerabile per le sue qualità. e pel suo merito? Egli aves tre figli gil disposti di seguitare il Principe nella sua spedizione contro i Sciti. Alfa sea partenza da Susa, il padre gli domando per grazia, che lasciato giravesse uno de suoi figli per consolazione della sua vecchiersa. Un selo non bassta, replico Dario : voglio labeiartili tutti a tre, e feceli testamente merire.

Pessato il Danuhio sopra umpionte di navi, divisava di romperio, per non indobolire
il sue esteritio con un grosso distaccamente
di truppe, che avrobbe dovato lasciarvi per
guardia. Un suo uffiziale gli rappresenti essece cosa apodiente il tisorbare questo rifugio,
in caso di qualche sinistro accidente nella
guerra che intraprendeva. Listò nella di lui
opinione, ed affidò la coastodia del pente agli
loni, dai quosii fu fobbiciosto, con permissione
di ritirarsi alle loco case, se non faceva ritorno dentro lo spazio di due mesi: quindi si
avanzò nella Soisia.

Avenno i Sciti usata della enggia e-utela di parra in sicurezza le toro magli, ed. i lero figli, facendoli passare sopra de' carri verso le parti più settentrionali con tutte le loro greggie, riserbandosì il solo necessario all'esercite pei viveri. Ebbere altrest l'attenzione di otturare tutti i pozzi, e tutte le fontane, e di consumare tutti i foraggi ne' luoghi dove pass sar dovevano i Persiani . . . Andarone poseia ad essi incontro co' loro alleati, non per combattere, poichè non era questa la loro intenzione, ma per trarli in que' luoghi dove ternava loro conto che venissero . . . Difatti quando pareva lero che i Persiani volcasero attaccarli, si ritiravano sempre in faccia loro ..., inoltrandosi nel paese per modo, che li condussere de un luege all'altre di que' popoli, che ricusato aveano di entrare nella loro alleanza, le est terre fureno totalmente devastate dall' une e dall'altre esercite Persiano. è Scite.

Stanco l'ambision Dario pèr queste lumgia marcie, she serinarone il suo eseçcito, mandò sua farrido al Re del Scitt, chiamete Indatirsi, e gli disse h eue nome: "Principe degli Scitt, e prechè duggi tu di costinuo innuta une Petchè non ferinarituna volba, o per darmi batteglio ne si credi in istate di resisterui, e te tu li centi troppo dadole per ricennostre il tuo Signore, presentand agli da terre e Panque? " Gli Scitiverano fori, gelaci altremede dela la loro libertà, e dichirarti mentici d'ogai servità. Indatriri rispose coat: "So io fuggo divanzi a te, Principe de' Persiani; asa è glich'io tema; io for a quelle che sono solito di fare in, tempo di pace. Noi altri Seiti non abbiamo nè città, nè terre da difendere; se vuoi sforsarci alla battaglia, vieni da staccare, i sepolori dei nostri padri, e proversi chi qui siamo. Quanto alla qualità di Signore che un vanti, serbala per altri fuoreba per gli Seiti. Io non riconosco altri padroni, che il gran Giove uno de' mici grandi avi, e la Dea Veste.

Quanto più Dario inoltravasi nel passa, tanto più il suo escricio aves a pativo. Li aquasi ridotto-alle ultime angustie, quando srrivò da parte degli Soita un Arabbe che presentandosi a Dario do officeulogii un morello, un topo, una rana, e cinque, fraçoe, gli disse cho a lui toccava passetrum il significato dell'offerta. Dario toata conchiuse, che gli Soiti gli devano la terra e l'acqua contassegnata dal topo e dalla rassa: la loce cavalleria, veloce come gli uccelli; le loto prepris persona, e le laro armi indicata dalla frecce. Gobria, una dei sette che esspirato avenue cattro fi Mago, diede un'altra quiegationa. Allenigmana, Seppiane, e dispe ai Revisian, dar

addel non volate hall aria come gli necelli, ere han vi suscondete nella terracome itopit, orai stuffate nell'acquis come le raie; din partete scappar dulles fracce degli Soistigate none le soll e parte de le solitigate none le soll e parte de la soli-

was Quest'ulsima applicazione mon poteva esser pile giusta, poiche in fatti tutto l'esercito conducto in min regione vastu, incides, deserthe e'affatto priva d'acqua , si trovò espesto ad un pericolo quasi inevitabile di perire di fame, e di freddo. Dario stesso non fu esenpe da questo perionlo, e fui debitore della sua salvezza ad un enmmelle, the carice d'acqua lo seguì con molta pena in quell'orrido desereo. Il Principe non se d'mentico del suo benefattere, e in premio del vervigio prestatoli, e delle fatiche sofferte, al suo ritorgo un Avingli assegnò per suo alimento un certo luose che possedova di sua ragione, e che per questa causa fu dotto Gangameler che in lingua persiana vaoi dire cusa del cammello. Presso questa cieta Dario fu vinto per la sesends volta del grende Alessandro con una tate sconfitta, che 'vi sono pochi esempi nel-Se priming at all times or groups and the contract

Basio 'nost istette pilt a' nonsulturer si vidur contretto di rimunsiare ann malgrado. alla sun foller edrimonta impresioni, peppi scuza congli avez volute entrato in prese scuza con-

scere il luogo, il clima e l'indole dei suoi abitanti. Penso danque seriamente al ritorno, e vide che non v'era più tempo da perdere mentre correva rischio d'essere circondato, e preso da quel nemici, ch'egli avea dispreszati. e che si lusingava di vincerli, e sottomettere con poca fatica. Venuta la notte, per ingannaro il nomico, i Persiani accesero giusta il solito molti fuochi, e lasciati nel campo i vecchi, gl'infermi con tutti i giumenti che facevano molto strepito i si posero in cammino per gingnere at l'anubio. Gli Seiti non se ne avvidero se non la mattina del giorno dietro; e con un grosso distaccamento andarono tosto verso il Danibio, ed essendo molto pratici delle strade, giunsero al ponte prima dei Persiani. Eglino aveano già mandato innanzi gente, per escritare li Joni a rompere il ponte, e ritorbarsene; ne fu loro fatta promeasa ma senza disegno di mantenerlo: Quì però si pressavano assai più caldamente, mostrando foro essere passato il tempo prescrittoli da Dario per aspetiarlo: che potevano senza mancare alla loro parola, ed al loro dovere ritoluariene alle loro case; che dipendeva da essi lo scuotere per sempre il giogo della servitù, e ristabilirsi in una intera libertà; e che gli Sciti toglierebbero a Dario tutti i mezzi di for the to the comment of the fifther

formare alcun attentato contro qualunque altro popolo e nazione.

Posto in deliberazione l'affare, Milziade Ateniese, Principe, o come lo chiamano i Greci, tiranno del Chersonese di Trucia all'imborcatura dell' Ellesponto, del numero di tinelli che aveano accompagnato Dario, e somuila mistrate de navi per favorire quest'impresa; pil inteso al pubblico interesse, che al suo particolare vantaggio, fu di parere che si des vesso dar soudisfazione agli Seiti, e profittare di un a favorevole incentro, per rimette ro la Ionia in libertà. Tutti gli altri capitani furono del suo sentimento, teltane Istico tiranno di Mileto Quando gli tocco parlare, feee weders ai capitani de' Josij', che la loro fortuna era annessa a quella di Dario; che sotto la protezione di questo Principe erano padroni ciascheduno nella loro città; che se la Potenza Persiana fosse per cadere do per indeboliest, le cittle della Jonia non maine cherebbone di seacoure i loro tiranni e di ristabilitai in liberta. Quest' ultima opinione pincque a tutti gli altri capitanis e , com'e cosa, ordinaria d'interesse private prevalse al pubblico bene, e perciò fu risoluto di aspettar Dario, Ma per ingannare però gli Sciti, ed empedire che eglino stessi non facessero qualche attentato, lor dichiararono di essersi appigliati al partite di ritirani, com eglino bramavano; ed infatti fecer vista di rompare qualche parte del ponte, dopo aver esortati gli Sciti a far ancor essi il loro dovere, e a ritornar tosto contro il comun nemico per atfaccarlo, e dargli la rotta. Gli Sciti troppo creduli si ritirarono, e furono bea due volte ingannati.

Non troyarono Dario, che avea preso una strada diversa da quella sulla quale aveano divisato di aspettarlo. Questo Principe arrivò di notte al ponte del Danubio, è troyandolo rotto, pensò tosto che i Joni si fossero ritirati, e allora si eredè perduto. Fece chiamare ad alta voce Istico Milesio, che finalmente rispose, e trasse il Re d'impaccio. Il ponte fu interamente ristabilito, e Dario, ripassate il fiume, venne nella Tracia, dove lasciò Megabise con una parte del suo esercito per compiere la conquista del paese, e sottometterle interamente alla sua ubbidienza. Fatto questo ripasso colle altre sue truppe il Bosforo, e ritirossi a Sardi, dove si trattenne tutto l' inverno, e la maggior parte dell' enno seguente, per ristorare le sue milisie, che aveano oltremodo sofferte, delle quali ne avez perduto un gran numero in quella egualmente fatale, che sconsigliata spedizione. Tale fu l'esito di quest' impresa, da cu;

#### è facile il rilevare, che in melte circostanze si assomiglia a quella tentata dal Monaroa francese nell'anno 1812, come faremo meglio osservare.

The second of th

# SPEDIZIONE DI BUONAPARTE

NELL IMPERO RUSSO

e luttuosa catastrofe
DI MOSCA

NELLA RITIRATA CHE FECE

da quest antica Capitale.

Coll'articolo 27 del Trattato di Tileit conchiuso tra la Francia e la Russia nel 7 luglio 1807, erasi convenuto tra queste duo: Potenze dopo la guerra insorta tra la Corte di Berlino e quella di Parigi, che il Gabinetto di Pietrobnego doveva chiudere i suoi porti al commercio della Gran Brettagna, come est gualmente la Prussia. Era facile di prevedere che quest'articolo sarebbe stato ben tosto obbliato, giacche il commercio coll' Inghilterra non si sarebbe potuto sospendere senza potabile discapito della nazione, e massime de' commercianti della Russia. Infatti questa Potenza sino dal 19 dicembre dell'anno 1810 fece pubblicare una legge, in forza della quale venivano distrutte tutte le relazioni commerciali colla Francia, ed avea nuovamente ratificati i trattati di commercio colla Corte

di Londra, ed ammessi i leghi inglesi ne suoi porti. Ecco i motivi per cui si ruppe la buona intelligenza tra la Corte di Pietroburgo e quella di Parigi, e che si mise in campo il vasto progetto da Buonaparte di portare la guerra nel seno della Russia, e d'invaderla con una possente armata, con quella stessa facilità che si era invasa la capitale dell' Austria, Berlino, e la stessa metropoli della Spagna. Per effettuare a colpo sicuro questo vasto disegno stipulò un trattato d'alleanza colla Casa d'Austria il 14 marzo 1812; col quale in virtu dell' articolo 4 si obbligava di dare alla Francia un contingente di 30 mila combattenti, e così reciprocamente pel caso che alcune delle due Potenze venisse attacesta dal nemico, e così fece pure anteriormente colla Prussia col trattate della stessa patura sottoscritto il 12 febbraio del medesimo anno. Con i contingenti della confederazione del Reno, con i sussidi dell' Austria, della Prussia, e della Baylera mise ben tosto in piedi una poderosa armata di 600e più mila combattenti che si raccolsero nella Germania. Quindi colle continue leve che si fayevano in Francia ed in Italia, pote formarsi un nerbo pederoso di forze composto. di scelta truppa, e dei soldati francesi i più veterani ed agguerriti. Partito Buonaparte da S. Cloud il giorno o del mese di maggio, n-

vea passato il Reno il giorno 13 dello stesso mese. Dopo d' essersi fermato per alcuni giorni in vari luoghi della Germania e della Prussia , si portò rapidamente ad invadere la Polonia, malgrado che la Russia avesse ordinato alle sue truppe stazionate sulle sponde del Danubio di recarsi rapidamente a preservarla, e porre degli ostacoli nel Ducato di Varsavia alla marcia dell'inimico . Nulla non si potè effettuare dai Russi, giacchè Parmata francese da' primi giorni d'aprile di questo medesimo anno si era già portata sull' Oder all' Elba, e sul basso Oder, e contemporaneamente pervenne sulla Vistola, e nelle vicinanze di Varsavia. Intanto l' Imperatore Alessandro, al prime sentore che il nemico avanzavasi sulle frontiere russe, avea già abbandonato la sua Capitale alla testa della sua gramata, ed avea portato il suo quartier generale a Vilna. Mentre si disponevano le due armate nemiche a principiare le ostilità, Buonaparte finse d'incaricare il Conte di Lauriston suo ambasciatore presso la Corte di Russia perchè ufficiasse il Principe Kurakin, ministro russo, onde conciliare qualche secomodamento, che non ebbe alcan effetto. Allorche il Conduttiere dell' armata francese seppe dal suo segretario di legazione Prevost, che la Russia era disposta a resningere le forze

nemiche, diede tosto ordine di passare il fiume Niemen, ciò che venne effettuato il giorno 23: giugno sopra tre punti, cel il di 25quello ancora di Vilna capitale, della Lituania.

Nostro divisamento non è quello di marcare dettagliatamente tutti i fatti già abbastanza noti di questa gigantesca spedizione. Ci li-? miteremo a riferire che la Polonia fu ben tosto invasa con pochi ostacoli ; giacchè aveasi Buonaparte già formato un partito dei grandi di ) questo vasto paese , lusingandosi che assistiti dalla protezione di un Conquistatore, che veniva ad occuparla per la seconda volta, avrebbere potuto sottrarsi finalmente dalla dipendenza della Russia; che dopo la detronizzazione del loro Re, stato deposta sino dal 1794, alloggando questi stati vennero divisi tra la Bussia, "l' Austria ce la Prussia, avean sempre veduto di mal tocchio una dominatione straniera. Sulla, fidudia merciò di peter ristabilire ancora l'anaco regno, si erano manifestamente dichiarati amici della Franciasce già seveno somministrato ad essa un contingente, di più di 50 mila combattenti, oltre un'immensa provvisione di viveri Frattanto le operazioni militari della grande armita progredivano rapidamente lungo le

de simulta progredivano capidemente lungo le rivo del Niemen, ed avendo già occupata la strada lungo il corso di questo fiume, ed essendosi aperta la comunicazione diretta di Maddebargo e Dresda, verso i primi di luglio eran già a Kowno nella Lituania, avanzandosi sopra Vilna, dove l'armata russa erasi già ritirata, lasciando che venisse occupata tutta la Polonia russa, mentre tale era il loro piano abbruciando e distruggendo tutti i loro magazzini, e gli stessi paesi che abbandonavano, quantunque si pretese che l'armata comandata dal General russo Pancration, essendo divisa da quella comandata dall'Imperatore Alessandro, inseguita dall'inimico non potesse fare più aleun mevimento in suo vantaggio, se non se di sostenere la parte meridionale della Lituania. I combattimenti in seguito della Drissa, di Mohilou, d' Ostrovno. la resa della fortezza di Dunebnrgo, fortezza della Polonia polacca, riputata il baluardo della Russia, e quindi la presa di Smolensko, agevolarono il cammino di Mosca al nostro Conquistatore, il quale s'inoltrava in un paese sconosciuto col nemico alle spalle, risparmiando di far un'inutile resistenza di fronte, attendendo che foise penetrato nel cuore del paese . per meglio invilupparlo, e ridurlo al passo della Termopile. Si pretende, che anche questo Dario del nostro secolo abbia avuto il suo Artabano per fargli conoscere la

difficoltà di una spedizione cotanto ardita, di esito incerto e pericoloso per la qualità del clima tauto diverso delle altre parti d' Europa, per la lontananza dei luoghi ove s' inoltrava attraversati da boschi lunghissimi, da fiumi, da canali, e molto più per l'audacia dei Cosacchi, atti per se atessi a rovinare un'armata anche la più agguerrita, giacchè il russo Monarca con un suo proclama avea invitato tutti i popol i a prender l'armi per respingere l'invasore della loro patria. Ma egli spintó da una furiosa ambizione di portarsi nell'antica capile dell' Impero russo, rigettò ogni utile suggermento, e confidò soltanto nella prepondeignza delle que forze, quantunque nelle vicende della guerra spesso succede che il prit forte diviene il più debole (1). Final-

his bars sempre degna della mettra opervantame la rimonta data dagli ambasciatori dei Setti al
grande conquistatore Macchoe, allorquando tembi
portare la guerra a questi papeli. Non s'a niun
fontro. No findicar deci degno di disposano
remando pero potere ggi abbia, ggli ne ha auria
per nuoverti. Dinque prechi l'Europa e l'atiu abbi
lihan potuto existerti, un presendi curiorar di cuttore
un persio debote, il quale non ti, ha mas finte ales
no ine urial. Tu potenti inserio, non godere del tri
nife, cite ut ir premetti, l'edit un preseguirano a
ni quella raparta quercia per cui la salva l'ha se
puina raparta quercia per cui la salva l'ha se

mente dopo i combattimenti di Plotski di Wiazano e di Borodino giunse il grand' csercito al fiume Moskova, che trae il suo nome, dalla stessa vicina città , il giorno 7 settembre. Buonaparte, circondato dal suo stato maggiore nella stessa posizione presa il giorno avanti che era caduto una pioggia dirotta, yedendo alzato il sole senza nubi , disse: quest'è il sole d' Austerlitz; ma egli s'ingannava. poiche il raggio propizio, che avea rischiarato l' orizzonte della Germania, doveva tramontare sul cielo di Mosca. Prima di dare la battaglia animò i combattenti con questo discorso. Soldati, ecco la battaglia che avete tanto desiderata. Ormai la vittoria dipende da voi; essa ci è necessaria; essa ci darà l' abbondanza, buoni quartieri d' inverge, ed sun pronto ritorno alla patria. Conducetevi come ad Austerlitz, a Freiland, a Vite-

trita per un secolo, sembra insuperbirs? All istante sila può codere sotto la scurr d'un debote legnajuolo. Il Lione che si gloriava delle sue vittorie confre j più tervisili animali, dienne egli medeimo la preda dei più piccoli uccelli. Se tu sci Dio; tu devi colmare gli uomini di benefaj; se sei uome, temi le vienede della fortuna.

So siasi avverata questa gran massima, l' es sperienza ce le ha fatto troppo visibilmente osservare nella persona del nostre novello Alessandro.

pek, a Smolensko; onde la più remota posterità citi con orgoglio la vostra condotta in questa giornata: dicasi di voi : egli era a quella gran battaglia sotto le mura di Mosca, L'attacco principio verso le sei ore del mattino. Mille pezzi d'artiglieria, che fulminavano incessantemente d'ambe le parti fecero un' orrida strage de' migliori combattenti, ed i soldati francesi și spingevano al fugco sopra le cataste dei cadaveri dei loro compagni. I Russi si sostennero per ben due ore con perdita anche per la loro parte; ma Buonaparte che voleva tutto sagrificare per la smaniosa ambizione di pecupar Mosca, vi fece gli estremi sforzi; i fortini nemici furone-· superati, ed i Russi, sebbene avossero ancora due posizioni molto ben fortificate, si ritirarono in buon ordine, dopo aver considerabilmente danneggiato l'armata Francese in questo sanguinoso conflitto, che durò sino alle due dopo mezzogiorno. Ciò che contribuì maggiormente alla perdita delle truppe francesi si fu perchè tosto che essi s' impadronivano di fortini eretti da Russi, venivano da questa ripresi con un coraggio senza esempio .- La perdita dei due eserciti, si fece ascendere a più di quarantamila nomini, ed i francesi dopo tale precesa vittoria entrarono in Mosca il giorno 14 settembre.

#### DESCRIZIONE

#### DELLA CITTA DI MOSCA

#### PRIMA CHE VENISSE INCENDIATA

Mosca divenne la Capitale dell'Impere russo, e residenza delle persono più agiate sino dal principio del XIV. secolo. Trasse il suo nome dal fiame Meskova, ed è posta al 55 grado m. 6 e 3o secondi di longitudine, e ad uno stesso numero di gradi e minuti di latitudine, distante 660 leghe circa tra sestentrione e levente dalla città di Parigi. Il di lei governo è diviso in 12 provincie. Si pretende, che questa città abbia più di 40 verste, che sono 8 leghe di circonferenza, e per ciò bisogna convenire ch' ella è la più vasta capitale d' Europa. Essa è stata fabbricata come quelle di Parigi e di Londsa, mentre quivi tutte le case aveano soltanto un pian terreno ed uno superiore, e quasi tutte de' grandi cortili fra di loro separate a grandi distanze, annesse alle quali vi erano degli ampi e bellissimi giardini che rendevano la città di un vago e gradevole aspetto. La sua popolazione si faceva ascendere a 300, con abitanti cir-

ea, e vi si contavano 8935 case di mercanti, il commercio de quali era molto ragguardevole; specialmente per le moltissime merci forestiere che provenivano per la via di Pietroburgo e d' Arcangelo, ed una gran quantità dalla China, e dalla Persia, ciò che gli rendeva rapidamente ricchi ed agiati : Si osservava un gran numero di torri, campanili, capole la maggior parte coperte di rame dorato, che offrivano un aspetto maestoso e nuovo nel loro genere. Contava essa 270 chiese, molte cappelle di signori particolari, e 29 monasteri. Le sue strade erano generalmente larghe, belle, è state recentemente lastricate. Mosca si divideva in quattro parti, ciascuna delle quali formava una città col suo nome particolare. La prima cra il Kremlino, ossia la cittadella situato in luogo elevato, ed irrigato da fidmi Moskova e Neglina. Conteneva tre Cattedrali, cioè quella dell'Assunta. dòve si consecravano; coronavano, e si univano in matrimonio gl' Imperatori : quella dell' Arcangelo S. Michele, dove i Czdr aveano i loro sepoleri; e quella della Besta Vergine. Le sommità di queste chiese erano quasi tutte dorate, ed equalmente ricche di sacre suppellettili e preziosi arredi. La Cattedrale era circondata da 9 torri, tutte parimentl coperte di rame dorato, e si vedeva in essa il gran Candelsbro stato offerto in dono dagli Olaudesi; che avea 48 bracciuoli del peso di 2510 libbre. Nello atesso recinto del mensionato Kremlino (luogo dove portossi ad alloggiare Buonsparite) y crano altre 10 chiese molto stimabili per le rische loro dorature, e per molto grosse campane, ana delle quali veniva nominata Gounnat al Grande, ch' era d' una mole prodigiosa, a cui: l'equale non eravi al mondo; basta il dire che pesava 432 milla libbre, ed once 16. Avea 19 piedi d'alterra, 21 verghe, 11 pollici di oirconferenza, e 23 di grosserza:

L'antico palazzo patriarcale, che veniva occupato dal Sinode, era situato dietro la grande chiesa dell' Assunta, e fiancheggiato da cinque grandi torri. In-quella dei Ss. 12 Appostoli si conservava una pregevole biblioteca consistente in manoscritti greci e rassi. Dalla sommità del Kremlino si potevano osservare · tortuosi giri che fanno le acque del finme Mosekova per lo spazio di io verste. Gli edifizi di questa cittadella sono d' nna pregevole architettura, ed il palazzo imperiale veniva riputato una delle più magnifiche costruzioni del mondo. Finalmente questo luogo veniva circondato tutto all'intorno di mura molto elevate, costrutte di mattoni, e fiancheggiato da grandi torri, difese da un largo fosso, e nel suo recinto non era permesso di costruirvi case di legno.

La seconda parte del governo di Mosca era chiamata il Kitai-Gorod, che conteneva varie chiese e monasteri- la altri tempi nella domenica delle palme si faceva quivi una propessione, ad imitazione di quella fatta in talgiorno da Gesù Cristo quando entrà come in trionfo in Gerosolima. Il Patriarca assiso sopra un giumento veniva condotto dallo stesso Czar, il quale teneva il giumento per la briglia, il popolo stendeva le vesti per dove passava, e vi cantava degli Inni d'allegrezza e di gioja ; ma questa cerimonia però in ora non è più in uso . Nel monastero d' Iskohospaki eravi un collegio dove insegnavasi la lingua ebrea, la filosofia, e la teologia. La famiglia dei signori, Romanof abitava anticamente in quella parte dove eravi la zecca; il collegio delle miniere, e la dogana. La parte chiamata Gostmoi-dvor conteneva Goo botteghe fabbricate tutte a volta, e di mattoni. Nell' altra detta il Kitai eravi la stamperia sinodale istituita l'anno 1645, ed un'antica biblioteca. Auche questa seconda città era circondota di mura, difesa da 12 bastioni di forma quedrate,

Beloi-Gorod, ossia nittà bianca, exa circondata da alcuni quartieti, ed era cost-chiamata per la biauchessa dalle ses mara La travorsava il fume Neglius dal mersodi al esttentriose, dos varano tre ponti costraiti di sistentriose, dos varano tre ponti costraiti di sistra. Vi si contavano 66 chiese, 11 conventi,
de cavi usa gran fonderia di camoni e Il
arisnale. Due licei, uno destinato per I'educazione de' nobili, l'altro per quello dei citsadini, dove si apprendevano le lingue greca,
latina, francese, sedesca; taliana, e l'inglese, le matematiche, la filorofia, la medicina
e le leggi. Vera inolte una fonderia di estratteri, una stamperia, una biblioteca, un andicartro, un gabanetto fisico, un altro di storia maturale, ed un laboratorio chimico.

Il Zeminnoi-Goroil, ossis città di terra. Questa parte circondava le altre già descritato dalle quali anoi era divisa che da un tertapieno, e conteneva duo conventi, 103 chiese, il palazzo lumeriale, chi 'era d'una magnise, il palazzo lumeriale, chi 'era d'una magnifica atchitettara, il tribunal criminale, varie
fabbische di pannilani, le senderie imperiali,
gli alloggiamenti degli artiglieri, i magazzini
de viveri, l'edifinio dovi eravi il grande orianestrolio costruito nell'altre volte giardino dei
Vasilii Quest' ampio edifizio cra di forma quadrangolase, ed era una delle più lodevoli
initiusioni di Caterina II., che con diversi
volostra; l'agasti ed altri caritatevoli soccosa
manteneva più di 5000 orfani. Questi oltre di

esses quivi mantenuti ed istruiti, allorchè giungvano all'età di 4 anni eratio in liberte di scegliere un mestiere a piacere nello stesso orfanotrofio, ed arrivati all'età di 20 anni gli veniva accordata una data somma di deimaro per istituire qualche fabbrica, e per dedicarsi al commercio. Non molto distate de questi orfanotrofio eravi da gran fabbrica e vo-si lavoravano è canovacci per fare le ve-le, ed altre tele di capapa.

La città di Mosca contava ne' suoi contarin diversi sobborghi , dove crano Go chiese, e 10 conventi. Il borgo de'tedeschi era il più ragguardevole; e contava tre chiese, una Luterana', una Calvinista, ed un' altra-Romana. Eravi il palazzo del seguto, quando la corte Imperiale veniva a soggiornatre in questa città, quello fatto fabbricaro dal Gen. Tefort dove dimort, e morì Pietro II., lo spedale fondato da Pietro I. l'auno apofi distante un quarto di lega da Mosca, ed un altro fondate nel 1762.

Cité che meritava la più grande ammirazione del forestiero, si era il mercate che tenevasi in una vasta piazza di un sobborgo dove si vendevano ona quantità di case ambulanti, stese sulla terra le une vicine-alle altre. Erano queste formate di tronchi di altre. Erano queste formate di tronchi di altri lavorati con denti e mortise, o intaghi incavati nelle estremiti in medo, che riunendosi i pezzi si formava una, casa da piantaro ove si voleva secondo il costume del paese, co-sicchè quello, che avea d'uopo d'abitazione si recava a questo mercato, esponeva al venditore quante camere facevangli bisogno, e questi lo provvedeva a uorma della domanda, e si formava tosto l'appartamento con una incomprensibile pratezza.

Allerquande l'Imperatrice Caterina II. fecci li viaggio della Crimea, che costò allo atato ; milioni di rubli, vennero fabbricati edifici di tal sorta, posti di distanza, in distanza elegantemente addobbati, e servibili al pari di qualinque altro fatto di mattoni.

# SITUAZIONE DELL' ARMATA FRANCESE DOPO LA SUA ENTRATA

IN MOSCA .....

Dopo i vantaggi riportati dal grande e\_ sercito sopra l'armata russa nelle vicinanze del villaggio di Borodino nella giornata de'y settembre, e dopo il passaggio già accennato del fiume Moskova, entro il di 14 in quest' antica capitale, la quale era stata provveduta d' orni cosa per otto mesi, sal disegno forse di derlerla, Lo stesso giorno il Governator russo Rostapchin allorche la vide abbandonata dall'esercito russo fece appiccare il fuoco alla città in più di 500 luoghi, e per mezzo d' un vento impetueso che comunicò rapidamente l'incendio, e per mancanza di strumenti idraulici onde estinguerlo, lo case tutte costrutte di legno, le chiese, la borsa , lo spedale, dove eranvi per ben 30 mila russi feriti, rimasero preda delle fiamme, e così pure molte ricche case di commercio. Questo disperato tentativo sebbene abbia arrecato un danno incalcolabile alla nazione, è stato giudicato uno de' più gran colpi maestri che tiasi mai immaginato per troncare in nu pumto tutti ivratti disegni del nostro Conquistatore, e per fagliti trorare la vergogia, e il pentimento, dove sperava ottenere la -gloria ed il trionfo, giacche egli credeva poter istablire il suo quartiere d'inverno, provvedere i suoi combattenti di tutto biognosi, ed obbligare il Monarca russe ad una pace forse più umiliante e avantaggiosa, che la perdita di une capitale.

L'armata francese non trovò più in Mosea la capitalo dell'Impero Russo, giacelte i suoi abitanti alla riserva di poche miglioja. Il aveano abbandonata alla notizia dell'avvicinamento del nemico; e si vide ben tosto matata in an diserto, in un ammasso di sassi che fu ben presto convertito in centre, qual monumento memotabile della costanto ferrueza di quel Monarca, e di quella iavincibile nazione.

Il Principe Kuttow era trattanto marciato col suo esercito a coprire le provincie meridionali, e perciò Beonaparte trovasti unprovvisamente circoscritto dentre Mosea, e qualtuque movimento avesse volute tentare, tutte le suo operazioni andavano ad esserintulli, mentre avrebbe sempro dovuto ripiematili, mentre avrebbe sempro dovuto ripiegarai sopra se stesse.

Dall' altro cauto non poteva avanzarsi

verse Pietroburgo, senza lasciar nuovamente Mosca, tirarsi alle spalle tutta la linea dell' armata nemica, perdere al tempo stesso tutta la linea di comunicazione colla Polonia, e porre la sua armata nella più critica situazione. Avrebbe pure inutilmente potuto marciare sulle strade di Teroslaw; e Waldimir, mentre queste altre invasioni non gli potevano procurare nessun vantaggio, ed il peggio di tutto non avrebbe potuto lungamente fermarsi in Mosca, giacohè l'armata nemica, che gli stava continuamente alle spalle, ed i corpi volanti che scorrevano il paese senza mai stancarsi, gli rapiyano i trasporti, gl' intercettavano i corrieri, e gl'impedivane di foraggiare. Oltre poi di siffatti considerevoli danni mettevano il Condottiere della grande armata in uno stato di perplessità, d' incertersa, e di pericolo eminente, e quando anche avesse potuto rivolgere le sue forze verso le provincie meridionali della Russia, gli conveniva prima attaccare e battere il nemico, albandonar nuovamente Mosca, od anche retrocedere per quella parte dond' era venuto. se pure gli fosse state concesso, montre vemiva minacciato dalla posizione occupata dal Principe Kustow, Tale era la critica sianazione di un esercito, che quantunque forte, trovayasi nell' impossibilità di poter fare alcun

movimento ne per avanzar progressi, inè per poter operare l'offensiva.

Erano vinasti senza effetto gli invitiche fatti aves Buonaparto u quegli migrati ibitanti di ritornare alle loro esse, assicumado-ali della sua protestione. Anche i tentativi impiegati per una riconelli azione colla cotte di Pletroburgo non ebbero alcuno cito favorole, giacche si prevedevano abbastama i felici risultati di una guerra mosa ingiustamente cantre di cessa:

Non era meno imbarazzante la posizione delle armate che trevavansi accampate sulla strade di Twer, di Waldimir, Rasan e Kaluga, mentre dir poteva di trovarsi nel meszo di uno squallido deserto, e di aver d'intorno Musea avvampente di flamme, a gih coperta di rovine e di dutto. Migliaja di soldati uscivano dal campo per saccheggiare la case della città, e dei tempi di ciò che non si era potuto asportare. Altri scorrevano il \* paese per provvedersi di pane e di foraggio, sempre incerti e mal sicuri, mentre torme numerose di contadini nascosti ne'boschi e nelle paledi, uccidevano con accanimento questi sventurati, e se scampavano da questi , inciampavano nei corpi volanti dei Cosaechi, che li facevano in pezzi, In conseguenza lo stato del sommo Duce andaya ogni giorno a rendersi più critico e periclitante. La penuria de viveri éreseeva, le lagnanze del soldato si facevano più forti, e la pace più improbabile . Per verità convien dire, che in tutte le campagne da Buonaparte fatte: per lo spazio di 20 anni, non si trovò mai egli a sì mial partito; ed in quel momento riconobbe l'errore d'essersi rapidamente inoltrato in una regione (di cui lo stesso Dario ebbe a rimproverarsi d'averne tentato il progetto, quanto imprudente, altrettanto sconsigliato), giacchè per quanto numerose fossero le forze del nostro Conquistatore, inoltrate in un paese sconosciuto, attraversato ad ogni passo di boschi immensi, di fiumi, di paludi, di o- 2 stacoli , senza contare la ferbeia dei suoi abitanti , e la rigidezza di quel clima, gli si stava preparando l' ultimo infortunio . come faremo osservare.

> > 1.0

## RITIRAT

# BUONAPARTE

DA. MOSCA
e luttuosa catastrofe

### DELLA SUA ARMATA.

In tale state di cose il supremo Condottiere dopo un soggiorno di cinque settimane, si dispose d'abbandonare la sua inutile conquista , e la sua partenza venne effettuata il giorno 6 ottobre, secondo il calendario, russo, che avanza 12 giorni del nostro. In questa stesse giornata il Principe Murat venne attaccato alla distanza di So verste da Mosca presso Jarutina con perdita di 26 cannoni, 2000 prigionieri , ed ona quantità di bagagli. La ritirata del Conquistatoro fu diretta per la vecchia strada di Kaluga, benchè sembra che dovesse tenere la strada maestra di Smolensko, sulla quale poteva contar dei vantaggi, non essendo stato ancor distrutto il nerbo dell' armata. Il Principe Kutusow, che lo inseguiva, anzi che operare nell' interno del luogo, si trovò inaspettatamente con

tutte l'armete à Mulojarosfawits. Nel giorno 12 dello stesso mese venne impegnate in questo luogo un fatto d'armi che troncò in un colpo tutti i vasti piani di Buonaparte, e rese inutili quanti espedienti, e atratagemmi si potessero da lui impiegare, mentre si vide necessitato d'agire in un' incomoda vicinansa, ed a fuggire a precipizio per la strada maestra, cioè per quella del deserto che si era. scelts. Il grand'esercito perciò intraprese la sna ritirata nel giorno 14 di detto mese per Berewsk e Vereja sepra Mosaik, sempre inseguito de 20 reggimenti di cosacchi, diretti dal Gen. Platow, e due d'armata che formavano come la vanguardia, comandati dal Gen. Miloradowitsch. Nel tempo medesimo la grand'armata russa marciava sul fianco a sinistra. lumpo la strada maestra, dove si abbondapa di viveri e di foraggi. Buonaparte prima di giugnere a Smolensko doven percorrere più di 50 iniglia tedesche, che sono a50 miglia italiane, per sina strada priva di pane, di foraggi, cel nemico sempre alle spalle, ed inquietato ad ogni passo. Tale era la difficile impresa che il grande esercito daveva effettuare, e che il suo Condottiere non avendo petoto ne prevedere, ne riparare a tanti improvvisi disastra, ne dovova seguire l'ineviabile sua distruzione.

Egli è noto che nelle lunghe ritirate ogni soverchia celerità diviene fatale, per la stanchezza, e spossamento delle truppe ; più ancora funesto d' ogni altro male, La fame perciò e la stanchezza cominciò a gettare il malcontento ed il disordine nelle truppe, i reggimenti scioglievansi in corpi di scorritori, che ad alcune verste a destra ed a sinistra della strada maestra si portavano a saecheggiare, e tutto a distruggere. I cavalli privi di cibo e di governo cadevano morti a migliaja, ed ogni giorne si bruciava una gran quantità di bagagli, di carri, di munizioni, che rimaneyano senza bestie d'attiraglio, e per colmo de' mali tutti quegli abitanti eramo in armi per vendicare il generale devastamento e tutti gli orrori della guerra, a cui si vedevano esposti.

Circondato e stretto in tal modo da tutti i lati dai cosacchi, che lo inseguivano senza ripote, dovea l'esercito francese tenersi sulla strada maestra, ridotto a non potersi cibare che di carne di cavallii, che cadevano dalla fame le foglie degli alberi sol finir d'autunso. Miglisja di combattenti cadevano dalla fame e dalla stanchesza i glà monuta la cavalleria, lasciava i cavalli per la sola artiglicria, o-melti, caunoni venivano abbandonati, ed altri espoliti nel fango. Questa memoranda ca-

tastrofe prendeva ogni giorno un espetto sempre più terribile e spaventoso.

Un altro fatto d'armi obbe luogo-il gisenno 20 di detto mese melle vicinause della sittà di Wazma colle vanguardie Bei dae eserciti. Il prime corpe del Mareccialto Davoneta, ed una parte delse, corpo vennero socciatà di là di Wazma con una perdita di 35 canment, e pit migliaja d'uomini, sempre inseguiti sino a notte. Questa città fu preda delle fiamme, come le fareno tutte le città, e villaggi per dove i franonai si ritiravano a precipizio.

-... A quest' epoca cominciò a spirare un freddo dei più forti di quanti si fecero sentire in quel gelato, elima ; motivo per cui causò ena nuova illiade di mali orribili a distruggere i sventurati combattenti della grand'armata. Quest' infeliei, che non aveano altro cibo che carne gelata di cavalle , sensa bibite spiritose, senz' abiti opportuni per difendegsi dai-rigori di un freddo micidiale, accompati a sielo scoperto sopra monti di neve, e di ghiaccio, abbisognando per resistervi delle forze più che umane, ogni notte spiravane a centinaja interizziti da un freddo tanto insolito e violente. Altrettanti ancora ne morivano di giorno per la fame, e per le sfinimente, e la strada per deve scorreva l'armata era

coperta di cadaveri di tanti sventurati. I soldati a torme gettavano le armi: non più si conosceva ne ordine, ne disciplina, Il soldato non più abbidiva all' ufficiale, e questi più non si curava del soldato; niuno più voleva comandare, nè gli altri ubbidire. I reggimenti erano confusi e mescolati insieme più non vedevasi un corpo unito, e sempre inquictati, assaliti e derubati dai cosacchi , che gli segnivano ai fianchi. La strada maestra divenuta per i ghiacci liscia come il vetro, i cavalli senza ferri di gelo, già spossati per la penuria di pascolo, non potevano più avansar cammino, ogni piccolo ostacolo diveniva per essi insormontabile, e non era più possibile il pofer carreggiare i cannpui. Giunti a Darogobusch il 4. como abbandono tutta l'artiglieria di 100 pezzi di cannoni, e lo stesso fece in seguito il 1. ed il 3., cosicchè quando l'armata pervenne a Smolenske avea già perduto 400 e più pezzi d'artiglieria, e l'esercito forte di 100 mila uomini, allorquando lasciò Mosca, era ridotto a soli 60 mila, la metà dei quali erano senza armi.

Due giorni soltanto si fermò l'armata francese a Smolensko nel disordine il più spaventevole, saccheggiando ed incendiando (uttocciò che i russi non aveano potuno distruggere mella loro prima ritirata. Anche i magazzini che ivi trovarono non gli furono di un gran soccorso, poichè i viveri che bastar potevano per alcuni siorni, vennero rapidamente divorati dai più affirmati, e siccome anche nella distribuzione vi catrò il disordine, codi moltistimi rimatero famelici come prima.

Buenaparte fece abbruciare nell' accennata citul una parte del suo equipaggio, perchi non cadesse in mano dei cosacchi; e la retroguardia ebbe ordine sortendo da Smolensko di far saltare in'aria le case che eran ancora rimasto. Quest' esccusione però verme impedita dall' arrivo del gen. Platow che attaccò tosto la città.

L'armata russa che era marciata da Jelna, passando direttamente sopra Kranow, ende prevenire il nemico, ervit arrivata. il 4
uvvembre secondo il calendario russo, e si
accampò a tre verste distante dalla città-il
Duce francese, vedendesi continuamente inseguito dalle truppe l'eggiere, non. è attendeve
di vedere kopravanzata la sua armata da quella dei russi, perciò fernessi due giornate in
Smolensto, e nel giorno 4 arrivò-selli pares
Krashow, ed al seguonte giorno si cominciò
le: hetreglia. Beolaparte ersei: già avanzata
colla più gran patre della sua guardia, il seto cerpo, che ancora conservase qualche contegno militare. Il 1. . od 3 4 corpo fecero sul-

le prime qualche movimiento estile in avanti, per coprire la marcia del loro Condottiere, è difendere al tempo medesimo i baggali che sfilavano alle spalle. Contuttociò vennero attaccati dai granutieri russi e spinti colla bajonetta verso la città. Un momento inverso, operato dalla guardia russa fece cangiare anche la ritirata del nemico di già in cattivo ordine in una precipitosa fuga, e le scariche della cavalleria moscovita ne compirmo interamente la disfatta.

Il risultato di questa rotta furono 23 caunoni, molte migliaja di prigionieri, buon numero di bandiere, e di aquile, come pure il bastone del Gen: Davoust, Anche il 3 corpo del Maresciallo Ney, forte di 15 mila uomini che formava la retroguardia, era giunto esso pure a Krasnow il giorno 6. Fu ben tosto battuto dai russi, molti morti e feriti rimasero sul campo, più di 11, 000 nommi, si resero prigionieri, e le stesse maresciallo fuggi all' indietro verso il Nieper. Il corpo da lui comandato non avea che 20 cannoni, e neppure an soldato di cavalleria. Tra gli effetti che si perdettero in questa battaglia si trovarono snolte bandiere, che quell' istessa sera il Principe Kustusew fece trasportare al suo compo per onorare i vincitori di Krasnow. Il bottis no fatto dai vincitori fu immenso, e quella

spoglie, che si erano trasportate da Mosca, che le armate francesi aveana salvate , caddere nnovamente nelle mani dei russi.

Si può fissare la ritirata dei francesi in tre epoche, le quali malgendo la loro continua progressiono conservavano cissona un particolare carattere. La primà termina colle hattaglia di Krisnov, il risultato della quale fu ha perdita di più di 40, eco prajoniere, tra i quali 19. Generali, circa 500 cannoni, do bandiere, ed un immenso bottino. L'armata francese perciò era ridotta a soli 30, coro termini, dei quali appena un terzo era inistato di portar l'armi, e tutta la sua artiglieria consistera a 25 caunoni, senza un solo soldato di cavalleria, laddove l'armata russa contava 70, cocombattenti, fra i quali 16, coe cavalli, ed u trene di 100 cannoni.

Il secondo periodo principia della bestatiglia di Kranow sione al passeggio della Bresina ad una distansa di sience 26 miglia · Il principio di questo secondo tempo pareva ebe escre dovesse più favoravolo per il grand'escercito, montre egli a' attendeva di potes offettuare la sua rinnione al di là del Niepor con il corpi di Victor, di Dombrovaky; sed il resto di quello di Oudinet che in teste formavano un'armata di 300; con ossonisi formata di acco con esconisi formata di di numerora artiglieria, e per la vegione nita di numerora artiglieria, e per la vegione

che il fatto d'armi del giorno 6, sostenut, dal corpo di Ney, e che l'insegnimento dei nemici essendo stato molto ritardato, era meno incaltante degli attri. Fa d'uopo aggiungore inoltre che l'armata avvicinavasi alla linea de'suoi magazzini in un paese che poteva esser considerato come alleato, come si era quello della Polonia, e finalmente perchè il rigoro dell'eccessivo freddo era di molto raddeleiro.

. Ma per maggior disavventura tutti questi vantaggi non arrecarono una sorte migliore. pel motivo che il Gen. Ischitschagow avanzavasi frettolosamente da Minsk per battere il grand' esercito sulla Bresina, e così pure il corpo del Conte Witgenstein col suo corpo, stato rinforzato da quello del Gen. Steinheil, il quale avvicinavasi rapidamente da Tschasnik per mettersi in comunicazione coll' armeta della Moldavia. Mediante perciò queati movimenti l'armata francese trovavasi in nuevi pericoli, ed il meno che poteva atteudersi era una giornata campale simile a quella di Krasnow. Buonaparte conobbe chiaramente lo stato critico della sua situazione, e si avanzò a marcie forzate sulla Bresina.

Allorchè questo Condottiere ebbe siunito a se tutti questi rinforzi, spedi i polacebi alla destra verso Borisow, la di cui città era glà estas occupata dal Gen. Tchisschagos, facendo avanzare il corpo di Victor a destra dirimpetto al Conte di Vitgenstein. Sosto la protesione di questi distaccamenti giuase egli il giorno 14 colle altre armate sulla Bresina, gettò un ponte a 15 verste al disopra di Borisos presso Sembin, e la passò senza perder tempo.

La penna dello storico s' arresterà per raccapriccio nel descrivere questo funestissimo passaggio, che per gli orrori che lo hanno accompagnato resterà lungamente impresso nella memoria di quel militare, che per sua gran sorte ha potuto scampare il comun destino. Il passaggio di questo fiame durò due giorni: le prime truppe vi si precipitarono nel più gran disordine, giacche era da molto tempo che l' ordine era proscritto dall'armata francese, e sino da quel primo momento molti trevarono la loro tomba nell'acqua, melto più allorquando i russi respinsero i corpi di Vinter e di Dombrowsky, poichè volendo passare tutti in un punto si affoliarono nella massima precipitazione, e perciò il disordine, la confusione, e lo spavento giunsero agli estremi. L'artiglieria, i bagagli, la cavalleria, l'infanteria si disputavano il passo a vicenda; il più forte gettava nell' acqua il più debbole che gli ' contrastava la fuga, o lo stramazzava sul

suolo fosse ufficiale o soldato, e perciò molte centinaja rimasero schiacciati sotto il peso de' cannoni. Chi cercaya di passarla a nuoto, vi periva nel mezzo gelato; altri che tentavano di porsi sepra i pezzi di ghiaccio colavano a fondo, e l'aria veniva assordata da grida di disperazione, senza almeno la speranza di un soccorso, e non cessò questo memorando passaggio, che allorquando le batterie russe si fecero a tirare sul ponte, e sopra amendue le sponde. Un' intera divisione di 7, 500 nomini componenti il corpo di Victor don cinque generali si era anteriormente resa per capitolazione, e sul punto medesimo molte migliaja deposero le armi. Mille altri si affogarono in mezzo ai pezzi di ghiaccio, e vi perirono miseramente tra le più violenti convulsioni del dolore e della disperazione. Altrettanti ne furon quivi uccisi, ed una grande quantità di cannoni, e bagagli rimase abbandonata sulla sinistra sponda di questo finme di Lete, che sarà rinomato nella storia come il villaggio di Canne dove perirono i Romani nella battaglia loro data dal famoso Annibale Cartaginese'. Onesto fu il termine del secondo periodo, in cni la perdita de francesi si fa ascendere a 20 mila prigionierio 200 cannoni, ed un bottino immenso. Il terzo tempo della ritirata incomincia

nata incomincia

dal mentovato passaggio, a quello del fiume Niemen, dove nel 1807 si abbeccarone i due Soyrani dopo la sangninosa battaglia di Friedland per conciliare la pace di Tileit, e da questo luogo sino all' ingresso degli Stati prussiani. Quantunque questo terzo periodo sia stato anch' esso orribilissimo per l'aumente di tutti i mali, già sofferti, considerato sotte il rapporto militare, fu di pochissimo conte. poiche non ebbero che a soffrire una lunga caccia lunga la strada maestra per essere incessantemente insegniti dai russi, fatti sempre più animosi per i passati trionfi. Dopo il montovato passaggio l' armata contava ancera de mila combattenti, con una competente artiglieria; ma in quale stato compassionevole trovavansi queste truppe! Un nuevo e violentissimo gelo li vonne ancora a colpire. Quasi tutti i solda i gettarono le armi, e la maggior parte, per mancanza di scarpe, o stivali, non aveyano che delle coperte, delle tasche, o dei vecchi cappelli ligati intorno si piedi. Ognuno si ere collocate sul cape e sulte spalle il primo letto che avea potute trovere, ende ripararei dall' orrido freddo, a coperto di vecchi sacchi, di stuoje lacere, di cuoja dei morti cavalli, o delle bestie che eransi, uccise . e siputavasi fortunato colui che avea saputo provvedersi li un pezzo di pelliccia rubeto nel sacco di di Mosca. Marciavano gli uffitiali colle guardo soldati colle braccia cascanti , occlo squardo profondamente abbattuto, e la stessa guardia imperiale eta simile alle altre truppo lacora, aflummata, ed inerme. Non si pensava più ad opporre nessuna resistenza al nemico, mentre il solo grido di cossques inevea marciare frettolosamente delle intere colonne, e apesse volte cadevano prigionieri di questa truppa vagabonda e rapate.

La strada per cui l'armata era in piena ritirata era coperta di cadaveri, ed ogni direguar presentava un campo di hattaglia sel sequente mattine. Torto cho-eno cadeva a terra per la stancherra e lo sfinimento, i più vicini precipitavanti sopra di fati, e prima anciora che fotse spirato, le spogliavato ha lo per coprirsi dei di ani cenci. Tutteta la case y le capanno crano già state distrutte dalle finamene, o presso di questi rovinati avanzi vederansi i muochi di cadaveri di colore, che essendosi avvicinati per iscaldarsi, non potendo spiù fuggire per maganza di forza, rimanevamo, preda delle finame.

La penna di uno scrittore qualunque ricuserè sempre di dipingere l'orrore-de campi di battaglia di questa funestissima compagna. Un nome ferito diveniva per Buonapaete un peso inutile, di cui credeva diagravar-

sene allorquando spirava in mezzo ai tormenti. Cataste di soldati mutilati venivano gettati alla rinfusa' sui campi per rimanervi spesso . delle intere settimane senza essere curati, e non v' erano più spedali abbastanza per contenere tutti i malati di un'armata, che secondo le più recenti potizie ascendeva a più di 7 cento mila uomini. Nessuna precauzione fu presa da colui, che li conduceva al macello, nessuna farmacopea per riparare le loro onorate ferite, e neppure degli stromenti almeno per reciderhi le membra, fracassate. In questa disgraziata, impresa, per mancauza di filacce, si medicavano i poveri feriti del fiene, e quando anche questo mancava, perivano. I vincitori d' Austerlitz, di Jena, e di Wagram , il fiore del soldati veterani, e della gieventà francese ed ataliana, la gloria della nazione, la speranza delle piangenti e desolate famiglie si vedevano errare fra le nevi di quelle deserte solitudini, appoggiati a dei rami di pino per non aver più forza d'impugnare le armi, coperti, come di sopra si è detto, delle pelli de' cavalli insanguinate, che aveano servito per ultimo loro pasto.

Si vedevano de' vecchi capitani coi capelli e la barba agghiacciati dall' errido freddo, umiliarsi sino al puete di famigliarizzarsi col soldato; al quale gli era rimasto qualche nutrimento, per mendicarne la parte più cattiva, tanto in esso poteva il tormento della fame. Interi squadroni di soldati e cavalli agghiacciati nella notte, si vedevano nel mattino ancor dritti in piedi coperti di brine; i soli testimoni delle pene sofferte da tante migliaja di bravi mis litari in quelle solitudini, crane le torme di coryi, e di levrieri bianchi e mezzo selvaggi che seguivano l'armata per divorarne i miseri avanzi. Tutta la strada maestra bullicava di prigionieri, ni quali non si faceva più attenzione . Ma qui ebbero luogo altre più orribili . scene di cui la storia ne ha lasciati ben pochi esempi. Osservavansi dei miserabili anneriti dal fumo, e lordi dal succidume vagare intorno ai luoghi incendiati fra i cadaveri de' lore compagni, poi cadere essi pure sopra i già estinti per accrescere il novero dei morti. Alcuni altri come insensati predipitarsi a piedi nudi: in quegli incendi sulla speranza di sentire qualche refrigerio; altri avean perduto l'uso della favella; e molti ancora dalla fame e dal freddo ridotti ad una specie di frenetica stupidità arrostivano i cadaveri, è se li divoravano, o si rosicchiavano le proprie mani ed i piedi. Certi per deficienza di forze non potendo nemmeno portare le legno, sedevansi sur cadaveri de' loro fratelli, fissi intorno a qualche poco di fuoco, che trovava-

no necesti, poscia mariyano allorquando veniva spento. Si videro del delirandi, i quali credendo di riscaldarsi , strascinavansi entro alle fiamme, e si abbruciavano in mezze alle più orribili grida, senza arrestare coloro cheli seguivano per trovarvi una morte eguale. Ma torciamo lo sguardo atterrito da questo quadro troppo desolante per l'infeliec umanità, re troppo vergognoso per la posterità! Il quarto giorno sensa punto battersi, questa divisione fa ridotta dalle continue perdite, dalle forzate marce e da' continui fatti d' avmi a soli 30 mila nomini, e questo avanzo venne tagliato a pezzi avanti Vilan, e parte fatto prigiomero. Tre reggimenti della guardia napolitana,e tra di essi uno di cavalleria furono spediti due giorui dopo unitamente alla suddetta divisione ad incontrare Buonaparte vil quale dopo di aver frettolosamente passato i deserti col favore di una slitta, fu in seguito servito di una buona vettura ben coperto, sempre ben nutrito, a mancante di nulla. Quando partirono il gelo era a 22 gradi de quei poveri abitanti del mezzodì essendo di giu mezzo gelati allorchè sfilarono in parata fuori delle porte di Vilna, poche ore dopo furono ricondotti indietro semivivi colle mani i piedi, e naso gelati dall' orrido freddo. Il supremo Comandante passò per Vilna il

giorno 24 con una miserabile scorta, e sfilò per la città dal 26 sino al 28 nel più spaventevole disordine, seminando per tutte le contrade cadaveri e moribondi, deplorata ed anche vituperata al tempo stesso da quegli abitanti, e per compiere questa serie di tanti mali, la mattina del 28 al noto terribile grido di cosaques , sbuccarono i soldati dalle case per prendere la fuga verso quelle porte sulle quali gli Ebrei, i giovani ed i vecchi si precipitarono con quella animosità loro propria sopra questi infelici avanzi dell' infortanio, e ne uccisero una gran parte, quasicchè non fossero bastati tanti disastri, per vendicarsi particolarmente della guardia, che li aveva maltrattati nel passaggio che fece per andare a Mosea; ma la loro fretta salvò almeno quella città dal saccheggio e dall' incendio. Da Vilna passarono le truppe a Kowno. ed appena 25 mila uomini tragittarono il Nicmen. La maggior parte dell' artiglieria ch' era rimasta, fu abbandonata davanti a Vilna, ed il rimanente andò perduto recandosi da quest' ultima città a Kowno.

La perdita fatta in tutti questi tre periodi vonue calcolata a più 100 mila prigionieri, tra i quali as generali di brigata, e 21 di divisione, 243,63 soldati morti, e 123,131 cartalli che vonnero abbruciati o sepolti:

Noi a questi tre periodi ne aggiungerem un quarto, non meno degli altri rimarchevole, facendo osservare, che la luttuosa congerie di tanti mali, che hanno accompagnato que sta disgraziata spedizione, avendo per così dire fatto ecclissare quella gloria, di cui il nostre Conquistatore avea riempiuto l' Europa" il Monde, acquistata coi suoi talenti militari, che la posterità non li potra per altro ricusare, perdette al tempo medesimo anche l'opinione che l'armata e la nazione avea per lui concepita, mentre al suo ritorne a Parigi non degnossi neppure di proferire una sola parola di consolazione alle spose, alle madri, che lo circondatono lagrimanti; non manifestò alcun sentimento di tenerezza, non mostrò alcun rimorso negando colla più ributtante alterigia i propri errori, ed allorquando pertavasi al palazzo della Tuilleries strofinando le mani presso al fuoco diceva colla più fredda indifferenza. Si vive meglio qua , che alle sponde della Bresina. Da quell' epoca in poi non era che temuto dalla nazione, ed egualmente detestato. Per quanto l'armata del persiano Conquistatore avesse sofferto dei disastri poco dissimili, anzi che continuare una guerra tanto distruttiva, non pensò che ad aumentare le sue forze in modo che potè in progresso far fronte al grande Conquistatore Ma-

cedone, quantunque poi la famosa battaglia d' Arbella decise della perdita del sno numeroso esercito, del trono, e della vita. Si può aggiunger per ultimo, che quest' epoca avesso segnata quella della sua caduta, poicchè quantunque nel riposo del convenuto armistizio colla Russia abbia potuto ancer mettere in piedi un'armata di 600 mila cambattenti. e tutte le estreme risorse della Francia, e dell' Italia, questi soldati, non essendo più i valorosi combattenti di Mosca, precipitarono la sua causa, la sua prospera fortuna gli rivolse le spalle, e le radunò una nuova serie di sciagure, che affrettarono "rapidamente la caduta di quel seglio, che la avea circondato di una forza quasi insuperabile. tanto fasto.



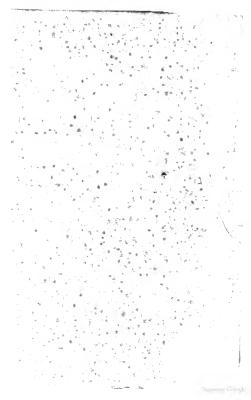





# · 大学·考克·考达·发表, Prezzo carlini due



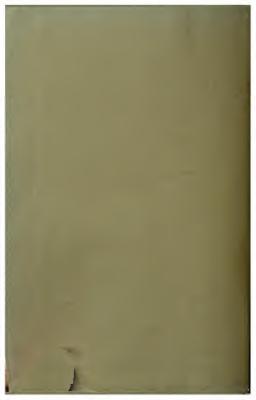



